OIS

. 10.15

5.44 --

. 15.42

— 17 g

quello

Linkbo

. 15 20

0. 0.3a 22.56

. 13.10

. 15,57

21.46

4. 5.36

fostivi

S. Da

9 500

gior.

monto dulla Ditta A. Manzoni e C. Udine, Via della Posta N. 7, Milano e and succureali tutte. Conto Corrente con la Posta

### La riduzione degli armamenti navali Come si è svolta e venne respinta la proporta d'un accordo fea l'Austria o l'Italia

Vienna, 28. - Dopo la relazione dell'ex-ministro Bacquehem sulla politica estera a specialmente sugli eccellenti rapporti constatati a Ischl e confermati a Racconigi fra l'Italia e l'Austria, alla Delegazione austriaca (vedi Numero di teri) si passò alla discussione della mozione Seitz, invitante il Governo a intavolare trattative col Governo italiano per la limitazione degli armamenti navali.

Schwegel, senatore: Opina che una tale convenzione non sia possibile fra due Stati soli, senza l'adesione delle altre Potenze. Si vuol sostenere che gli interessi politico commerciali dell'Austria non richieggeno il rinforzo della sua marina da guerra, ma appunto il contrario è vero. E' contrario alla mozione Saitz, e ritiene sufficiente che il relatore, ad evitare i malintesi che potrebbero essere auscitati dal rigetto di questa preposta, rilevi nella motivazione orale delle singole mozioni la convinzione della commissione che Governi dell'Austria e dell'Ungheria aderiracno alle eventuali trattative che si inizierebbero per un tale disarmo ed accoglieranno con simpatia anche tutte le iniziative tendenti alla diminuzione degli aggravi provocati dagli armamenti navali e di quelli per l'eserc'to in genere, purchè in pari tempo si procurino maggiori garanzie per la conservazione della pace.

Repner, socialista: Dice che per lo Austria-Ungheria non vale il solito pratesto delle colonie per giustificare gli armamenti navali. Del resto, quanto poso le nostre colonie commerciali in Oriente possano fidersi della pretezione della flotta a.·u. lo dimostrò proprio il boicotaggio turco. Data la purtroppo meschina estensione delle sue relazioni commerciali, l'Austria-Ungheria può accontentarsi della consustudine fondata sul diritto internazionale, secondo la quale gli stranieri possono mettersi sotto la protezione diplomatica d'una Potenza neutrale. Si capisce d'altronde che la commissione agli affari militari, la quale ha deliberato gli armamenti, non abbia avuto in pari tempo il coraggio di commettere la solita ipocrisia d'appoggiare una proposta per il disarmo.

Noi però dobbiamo fin d'ora proste. stare contro la tendenza di impegnare l'Austria in una gara d'armamenti navali coll'Italia. L'Italia è quasi tutta circondata dal mare; l'Austria, invece, ha confini prevalentemente terrestri. Totte le sue regioni ricche e contrastate dal punto di vista del diritto delle genti confinano con Stati terresti, e la nostra costa si limita a quei paesi del Litorale che nou allettano la cupidigia di nessuno. Perciò gli armamenti navali, diretti per giunta contro un alleato, sono un capriccio e una provocazione. Del resto, essi non sembrano nemmeno determinati da un'iniziativa austriaca, ed evidentemente la follia degli armamenti marittimi fu alimentata solo dalle influenze personali fra le Corti di Berlino e di Vienna.

Noi domandiamo quindi che lo Stato si soltragga a queste influenze ed aspirazieni di fattori irresponsabili; chiediamo un'intesa coll'Italia e i progressivo disarmo nell'Adriatico. Sappiamo che questa nostra proposta cadra, ma nell'interesse della pace dei popoli la ripeteremo fluchè la crescente influenza della ragione le assicurerà la maggiorauza.

Nella votazione la mozione Seitz è respints, e si accoglie invece la proposta Schwegel.

Renner: Dichiara che ripresentarà la mezione Seitz in forma di voto di minoranza.

### Il credito straordinario approvato

Vienna 28. — La commissione per l'esercito della delegazione austriaca ha approvato il bilancio della guerra e il credito straordinario di 180 milioni.

Pubblicando il largo sunto del discorso del deputato Renner diamo novella testimonianza del piano d'espanstone dell'Austria-Unyheria e più chiara prova che il primo nemico dell'imperialismo asburghese è ritenuto a Vienna che sia l'Italia. Il primo nemico da combattere e da schiacciare.

#### (Dispacci «Stefani» della notte) La cattura d'un sambuco eritres

nel porto di Hodeida Incidente diplomatico con la Turchia

Hodeida, 26. — Un sambuco indigeno eritreo nominato Genova, proveniente da Massaua e dirette a Zizan sestò il 20 corrente nella rada di Midi in rilascio forzato per riparare l'avaria della carena e dovette sbarcare parte

del carico. L'autorità doganale turca ritenne trattarei di un caso di contrabbando e

fese rimbarcare la merce e portò il sambuco a Hodeida in stato di cattura.

Nel corso dogli atti che seguirono, sorse una divergenza tra il regio console d'Italia, Sola, e l'autorità locale in merito all'osservanza delle forme legali sancite dalle capitolazioni e dai trattati vigenti e quindi il console Sola si oppose alla coattiva esecuzione del giudizio. Il Vall ebbe l'ordine di sospendere qualsiasi atto esecutivo. La regia nave italiana Aretusa è giunta favorevole il parere dei rispettivi mein questo porto.

Roma, 28. - Commentando l'incidente di Hodaida la Tribuna si dice sicura che il Governo italiano chiedera conto dell'accaduto al Geverno turco e che l'incidente sarà risolto nella miglior maniera corrispondente alle buone relazioni esistenti fra i due stati, e sopratutto avuto riguardo agli importantissimi scambi commerciali esistenti fra lo Yemen, nella cui costa à avvenuto il sequestro, e l'Eritrea, dalla oui costa era partito il sambuco, scambi commerciali che hanno ormai raggiunto una cifra assai ragguarvevole.

### Per il demanio forestale

Roma, 28. - L'on. Raineri, ministro di lagricoltura in attesa dell'approvazione del regolamento esecutivo della legge sul Demanio forestale, ha disciplinato con recente decreto la utilizzazione dei boschi, degli enti pubblici a morali, stabilendo che essi, fino u che non si abbiano i piani crganici prescritti dalla legge, debbano essere sottoposti alla preventiva autorizzazione delle autorità.

A tale uopo si dovrà presentare una apposita domanda, con l'indicazione del comune in cui trovasi il bosco, della sua estensione, di quali piante sia popolato, del numero di quelle che si vogliono tagliare, e con l'indicazione della superficie che si vuole utilizzare. La prima rottura fca

repubblicani e socialisti Firenze, 28. — Il professor Rodolfo I Calamandrei ha mandato telgraficamente alla presidenza della Camera le sue dimissioni da deputato del primo collegio di Firenze in segno di protesta per l'ordine del giorno votato dal Congresso socialista di Milano.

Il partito repubblicano deliberò di usoire dal blocco.

### La pioggia terrenziale di leri noi comuni vecaviani e nell'amalifiane

fess nucri-danni e sussità l'allarme-Torre Annunziata, 28. - In causa d'una nuova alluvione al chilometro 6 è rimasta interrotta la linea tra Por. Italia, per la quale apertura ci sono tici e San Giovanni a Teduccio. Oggi 28 fu soppresso il treno 116 tra Torre Annunziata e Napoli. Si procede ai lavori di riattivazione della linea.

Resina, 28. - Nel pomeriggio una pioggia torrenziale abbattuta sul Vesuvio, rovesciò grandi massa d'acque dalle pendici del monte verso i comuni vesuviani allagando alcune case, ville e vasti tratti di campagne, specialmente nei comuni di Portici, Resina, San Giorgio a Cremano.

La violenza dell'acqua asportò al mare le masserizie di alcune case e qualche capo di bestiame.

Le comunicazioni stradali sono interrotte.

Il deputato Angiulli e riparti di truppa accorsero a portare soccorsi. Amala, 28. (ore 23) - Continua a

Cetara il disseppellimento dei cadaveri delle vittime dell'alluvione. Finora farono estratti settantacinque

e tre sono stati rinvenuti sulla spiag-L'arcivescovo d'Amalfi raccolse disci

orfani e ne portò seco dne. Oggi si riversò su Amalfi e dintorni una pioggia dirotta che ingrossò nuovamente le acque del flume, minacciando l'allagamento dei magazzini e provocando allarme nella popolazione.

L'elargizione della Regina Madre Roma, 28, - La Regina Madre ha masso a disposizione dell'onor. Luzzatti lire cinquemila pei più urgenti soccorsi ai danneggiati dell'Isola d'Ischia e delle coste amaifitane.

### il bollettino del colera

Roma, 28. — Dalla mezzanotte del del 26 alla mezzanotte del 27 sono pervenute le seguenti denuncie : in prov. di Bari nessun decesso in tutta la pro-

In prov. di Caserta, ad Aversa (manicomio civile) un caso di cui è in corso l'accertamento e nessun decesso, a Formia due casi di cui è in corso l'ac. certamento e due decessi, a Maddaloni un caso di cui è in corso l'accertamento e nessun decesso.

In provincia di Foggia nessun caso e nessun decesso in tutta la provincia. In provincia di Lecce nessan caso s nessun decesso in tutta la provincia. In provincia di Napoli nesson caso a

nessan decesso nella città di Napoli nè in tutta la provincia. In provincia di Roma, a Terracina un caso accertato e nesenn decesso.

In provincia di Salerne, a Pagani un caso accertato ed un decesso, a Salerno duo casi accertati ed un decesso. L'apertura delle scuole

nci paesi infetti dal colera Roma, 28. - Il ministro della P. I. autorizzò i regi provveditori agli studi delle provincio nelle quali a causa dell'infezione colerica fu sospesa l'apertura delle scuole d'ogni ordine e grado, ad aprire le scuole elementari purché sia dici provinciali,

### Il colpo di stato di Venizolen

prevoce forments in Totalglia Atene, 28. - In molti luoghi fa strappato dai muri il ideoreto annunciante lo scioglimento dell'assemblea nazionale. Dalla provincia pervengono al re telegrammi di protesta. Nei distretti tessalici di Larissa e Karaitea molti contadini riflutarono il pagamento delle imposte. Ad Atene suegna tranquillità perfetta. Furono arrestate alcune persone sospette. Le stazioni di Atene ed il porto di Pireo sono custoditi dalla gendarmeria.

#### l documenti della Casa Braganza somo amcora suggeliati

Lishona, 28. - Il Mundo pubblica una nota dicente essere prematuro tutto ciò che si pubblica circa i documenti sequestrati alla famiglia Braganza. Nessun membro dal governo esaminò angora quei documenti che sono chiusi e suggellati.

Mestura coopiracione militare a Montevideo Montevideo, 28. — Il ministro dell'Interno smentisce la voce seconde cui sarebbero stati arrestati numerosi ulficiali per cospirazione militare. Il ministro afferma la fedelta e la disciplina che regnano complete hell'esercito.

Montevideo, 28. - In seguito alla domanda del presidente della repub-

le dimissioni che saranno oggi accettate.

Un'altra nave nel Mar Rosso Spezia, 28. - La regia nave Staffetta comandante Salazzar è destinata alla campagna idrografica di una parte del mar Rosso.

Di imperiali di Germania ritornati a Potelam Postdam, 28. - Stassera alle ore sette provenienti da Bruxelles giunsero l'imperatore, l'imperatrice e la principessa Vittoria Luisa.

La malattia dell'ex sultano Vtenna, 28. - I giornali hanno da

Salonicco: Abdul Hamid & gravements ammalato.

#### L'inauguraz, d'un monumento a Shakespeare nella città scaligera Ci scrivono da Verons, 26:

Verona, la città florente e gentile che, cinta dalle affaccinanti bellezze de spoi colli, racchiude nel cuore la superba Areas, testimonio quasi unico al mondo della grandezza romana, e, nella suggestiva veste medioevale che l'ammanta da secoli (gaiamente ondeggiante eggi al fremite podereso delle moderne industrie), secura ormai s'abbandona alla carezza lieve e possente del verde Adige sue, greve ancora, di là dalla forren Chiusa, di lagrime e di speranze; - Verona, la città forte che addolci, nella fastesa letizia di Can Grande dalla Scala, la tristezza dell'esilio al Ghibellin fuggiasco - ha celebrato, fino dal 1865, la gloria dell'ospitalità vaticinatrice largita dal più italiano Signore del Trecento a Dante Alighieri, inalzando al cantore di Beatrice un decoreso menumento, attorno al quale ride e splende la purissima arte della Loggia di Fra Giocondo.

Domenica 30 Ottobre, Verona assolverà un secondo debito di riconoscenza verso la memoria di un altro Genio. blica il ministro degli esteri presentò | pel quale il nome suo è scolpito, at- l'erroviario in quarta pagina

traverso il mondo, in tutti i cuori gentili come quello della città dell'amore, consacrando un'erma a Guglielmo Shakespeare, che immortalò in una sua tragedia la leggenda di Giulietta e Romeo, i divini giovani amanti; erma che, per una felicissima iniziativa di tre anni or sono, sorgerà proprio accanto a quella tomba di Giulietta, dalla quale salirà in eterno al Cielo, mistica pellegrina, la prece fervida di pietà e di riverenza di quanti, fra le terrene miserie hanno provato o provano o proveranno il sublime tormento, ch'è pure

ia sovrumana gioia, di amore. Attorno al plinto dell'arma, tutta in candido marmo di Carrara, si rincorrono, in elegante teoria, le principali figure delle opere shakespeariane; in alto, si erge il busto del Poeta.

Semplice, originale, questo monumento rivela tutta, nel pensiero ideatore e nello scalpello, interprete fedele, la cospicua energia fattiva, la sicura speranza della scultura italiana imperso: nata nel giovane e valoroso artista veronese, Renato Cattani.

Alla cerimonia inaugurale - presenzieranno, oltre le principali autorità e notabilità politiche ed artistiche di Verona e del Veneto, S. E. l'Ambassiatore inglese a Rome, Sir Reanel Rood, ed un rappresentante illustre del Go-

La giornata shakespeariana di Verona - alia cui preparazione la città di Giulietta e Romeo attende con fervorosa alacrità - si chiudera, la sera, con un concerto nel salone superiore del Palazzo della Gran Guardia Vecchia, al quale parteciperanno i migliori artisti veronesi, con esecuzioni di brani d'opera di celebri autori che s'inspirarono alla musa dell'immortale trageda inglese.

Vedi appendice e orario

### Cronaca Provinciale

Da SEVEGLIANO Questioni del confine e cose del comune. Ci scrivono 28 (n). Oggi feca una visita alla nostra giunta comunala l'on deputato del collegio, accompagnato dal presidente della Società allevatori di quella città dott. A. Franchi, diretto a Bagnaria per visitarvi quella monta taurina. L'on. deputato si intrattenne col sindaco e con gli altri componenti la giunta, la quale lo interesso per ottenere l'apetitire direme così ufficiale della strada che congiunge Iohanniz in Austria con Privano in alcane difficoltà che i governi potranno risolvere con un po' di buona volontà e per appoggiare le insistenze del comune ad ottenere finalmente dai governi italiano ed austriaco un accordo sulla esscuzione dei lavori di spurgo del Taglio.

Per questi lavori fu già bandita da più d'un anno l'asta, ma quando era tutto pronto per incominciare, e quando ormai i proprietari dei cigli dei taglio eseguirono l'ordina ricevuto dal Genio Civile, di togliere tutte le piante esistenti sugli argini, per causa di dilficoltà sorte per parte delle pedanti autorità austriache, le quali si erano impermalite, perché da parte dell'Italia non sarebbs stata aparta l'asta con perfetta correttezza, tutto rimase in asso. Speriamo che il nostro Governo fluira per ottenere un'opera la cui mancanza arreca grave danno al povero comune.

La nuova amministrazione comunale o per meglio dire la maggioranza sorta dallo sfascelo del partito cosidetto di Bagnaria, si propose di agire sul serio senza aggravare le ormai incredibili sovraimposte comunali. Sara acquistato il municipio, pel quale finora il comune pagava l'affitto; saranno costruite le nuove scuole di Privano e Campolonghetto, sarà costruito l'alloggio per la maestra di Castions delle Mara, il passe più eccentrico del Comune o che in pochi anni aumento di 300 abitanti.

### Da CIVIDALE

Rettifica. Riceviamo: In questo Giornale in un numero del p. p. mese, nell'accennare ad « affari ciclistichi e religiosi », per un malinteso, appariva che il Parroco di Rualis, per accordare ai ciclisti il benefizio di antecipare la solennità religiosa, avesse richiesto una offerta per conto proprio. Invece, l'offerta, (se pur si faceva) era proposta da farsi per conto della Chiesa. Degli altri malintesi poi, ivi accennati, non si fa carico.

Tanto viene dichiarato da chi meglio potè conoscere la verità, Da TARCENTO

Prossime rappresentazioni di prosa. Ci serivono 28 (n). Un comitato composto delle prime notabilità eta allestendo alcune produzioni in prosa da darsi al teatro sociale a beneficio della scuola d'arti e mestieri e della società flarmonica.

Speriamo che la nobile idea possa presto tradursi in moneta sonante. DR FANNA

Cose scolastiche - Onorificenza al maestro Corrado. Ci scrivono 28 (n). Questo consiglio comunale nella seduta del 27 corr. ha deciso di assumere una insegnante in una nuova classe mista, la quale risulterebbe dagli alunni e dalle alunne eccedenti il numero legale nella prima maschile e nella

prima femminile. Va dato elogio a codesta amministrazione dell'interessamento che ha e che ha sampre avuto per la istruzione pubblica, e speriamo che si riesca a trovare una insegnante patentata la quale può dare affidamento di un serio pro-Atto e di una certa responsabilità.

- E' giunto all'egregio maestro Corrado il diploma di benemerenza di prima classe per avere insegnato lodevolmen. te per quaranta anni nelle pubbliche scuole elementari.

Congratulazioni al valoroso insegnan. te, il quale, come tanti altri, à in aspettativa della medaglia d'oro (relativa al detto diploma) la quale è stata spedita dal ministero della pubblica istruzione a..... piccola velocità!..

### Da SAURIS

Incendio. In un « casone » che serviva di alloggio agli impiegati nella costruzione della funicolare Sauris Ampezzo l'altro ieri verso mezzo giorno si sviluppava un incendio che; assunte subito vaste proporzioni, distrusse col fabbricato anche tutti i vestiari e gli attrezzi del lavoro appartenenti agli operai, alcuno dei quali ha perduto Il proprio risparmio in denaro frutto di qualche settimana di lavoro.

Il danno complessivo assende a lire duemi'a.

### Da PREONE

Orribile disgrazia. Una gravissima disgrazia avvenuta nel pomeniggio ha vivamente impressionato la nostra popolazione.

La vecchia Tessari Zanetti d'anni 70 da tre anni era colpita da grave malore per il quale aveva perduto la favella.

Oggi si era rannicchiata accanto al fuoco per riscaldarsi quando le flamme divampando le si appresero alle vesti. Sola e nell'impossibilità di invocare aiuto peri miseramente abbruciata.

### Do S. DANIELE

Disgrazia. Ci scrivono 27 (n). Isri sera verso le quindici, il ragazzo Guido Pighini di Angelo, tredicenne, salito sul muricciolo di riparo al rialzo, verso tramontana, nel piazzale del mercato si divertiva a saltellarvi in su ed in giù. Ma ad un tratto perduto l'equilibrio cadde dall'altezza di sei metri nel piazzale sottostante. Alle sus grida accorzero alcune buone persone, che lavoravano li presso, rialzarono da terra il fanciullo e lo accompagnarono a questo civico ospitale, dove gli vennero riscontrate la frattura del braccio e dell'avambraccio sinistro e qualche escoriszione ed ammaccatura alla faccia,

Ne avrà per un buon mese.

Da PORDENONE Voli al Campo d'aviaziona Una caduta fortunata

Ci serivono da Pordenone, 28 (n): Con buon successo continuano la esercitazioni quotidiane degli allievi del Blèriot al campo d'aviazione, Oggiperò si sono dovute interrompere per pochissimi giorni, in causa di un incidente che poteva avere gravi conseguenze, sia per l'aviatore che per l'apparecchio,

Verso le 2 pom. Mario Mocafico aveva provato l'apparecchio il quale avera subito alcune piccole riparazioni. La prova però non fu soddisfacente camsa il tempo che impediva un volo regolare.

Egli però compi il giro del campo e quindi atterrò benissimo, rimandando la prova definitiva a più tardi. Così fece : e diffatti verso le cinque compl un altro giro, constatando questa volta che il gauchissement non funzionava regolarmente. Riparato questo incouveniente riprovò di nuovo, ottenendo: buonissimi risultati, compiendo un bel volo di qualche Kilometro. Visto che tutto era à point cedette il posto al collega Paul Wiss, il qualle è alle sue prime lezioni, perchè si esercitasse pure

Il Wiss parti regolarmente, compiendo un breve tratto di volo. Ad un certo punto volendo discendere, inclino un po' troppo la cloche. Cercò allora di raddrizzare l'apparecchio ma una falsa manovra lo fece precipitare a terra, con un pique de nez.

L'apparecchio s'impennò nelle ruote del carello d'atterrisage e si capovoise completamente. Spaventati dalla brutta caduta, i presenti accorsero presso il caduto, ma con loro grande soddislazione prima di giungere sul posto videro il Wiss uscire incolume da sotto il Blèriot.

Nenostante la terribile caduta l'apparecchio ebba a subire, relativamenten lievi danni i quali saranno riparati entro pochi giorni permettendo così all'allievo Mocafico di mettersi in grado. di conseguire tra breve il suo brevetto di pilota.

Negli hangars della squola sono stati oggi ultimati i montaggi di due Farman i quali saranno provati domani stesso. CONSIGLIO COMUNALE

(Seduta del 28 corr.) Sono presenti 18 consiglieri - Pre-

siede il sindaco avv. Querini, Al verbale della seduta precedente De Mattia crede dover fare qualche Osservazione.

Egli si lagna della mancata nomina dell'avv. Marini a consigliere della commissione della Congregazione di Carità, in seguito, egli dice ad una errata interpretazione data dal Consiglio alla proposta della Giunta. Gaspardo pure si associa al De

Mattia. Il Sindaco risponde ad entrembi dichiarando, il rilievo fatto da De Mattia risponde alia situazione, ma che però non si è mai portata in discusdi una commissione.

Personalmente dichiara che la Giunta non farà a meno di far pervenire il proprio pensiero a Marini, credendo così di aver interpretato il pensiero di torno a Precenicco. tutto il consiglio.

De Mattia ringrazia. Egli fa un'altra di un parapetto della roggia alla Cartiera Lustig.

Il De Mattia non vorrebbe che alcume fognature che si trovano in quel posto potessero arrecare danno all'igiene in seguito alla demolizione del parapetto..

Il sindaco dice che prima di portare la proposta di concessione in consiglio venne sentito il parere del medico dell'ingegnere municipale e che solo dopo le loro dichiarazioni ufficiali e favorevoli la Giunta propose la raccomandazione di De Mattia, cercando di rendere possibile i lavori togliendo lagni lamentati.

De Mattia si dichiara soddisfatto. Nessuno più domandando la parola il verbale della seduta precedente vicue approvato. Si passa ora alla tra ttazione dell'ordine del giorno, il quale porta i aeguenti articoli.

1. Istituzione della classe IV a Torre (II lettura).

2. Mutuo con la Cassa di Risparmio di Udine per l'esecuzione dei lavori pubblici (II lettura).

3. Approvazione del regolamento per la gestione diretta del dazio consumo. (2. lettura).

4. Ratifica di delibera d'orgenza della Giunta relativa ad un mutuo provvisorio con l'esattore per i bisogni di cassa. = (2. lettura).

Tutti gli oggetti vengono approvati n tamburo battente, sensa discussione, ed all'unanimità.

Abbiamo ora una interrogazione di De Mattia il quale vorrebbe che venissero prese disposizioni circa il rincaro dei prezzi degli erbaggi, delle pollerie e delle uova, destinando a questo mercato un luogo adatto, fissando un orario per l'incetta di questi generi da parte dei grossisti, pubblicando un manifesto in proposito, e facendo fare scrupolosamente osservare la disposizioni per mezzo degli agenti municipali. Egli inoltre propone di togliere la

tassa di posteggio ai piccoli venditori. Il sindaco dice che la Giunta in una delle ultime vedute si è occupata del problema, come prima si è occupata per quello della pesatura e del prezzo del pane ed à nominato a tal uopo una Commissione la quale si è resa bene-

Ora egli crede che sarebbe buona casa attuare un apposito orario, prima del quale non fosse permessa l'incetta da parte dei grossisti e la pubblicazione di un manifesto.

Non conviene parò con De Mattia, nella proposta da lui fatta di costruire una tettoja provvisoria nel luogo ove si trova ora la pescheria, poiche quel terredo potrebbe servire ad altro. Promette però che la Giunta si occupera della questione.

Seduta segreta In seduta segreta vengono nominate le signorine Fantin e Morgantini a maestro delle scuole di Borgo Meduna.

#### Da PALMANOVA MORTALE DISGRAZIA

alla latteria Vanelli Brazza e C. (Nostro fonogramma odierno)

Ore 10.5. Un'ora fa certo Florio Giuliano di Luigi d'anni 33 da S. Maria la Longa, addetto alla latteria Vancili Brazza e C., sita tra Bagnaria e Palmanova, mentre stava lubrificando una macchina, venne impigliato dalla potente cingbia di trasmissione che lo sollevo, sfracellandolo contro il muro, rendendolo immediatamente cada-

Sul luogo si recarono le autorità per le constatazioni di legge.

L'orribile disgrazia ha prodotto penosa ampressionel was to the parties for the

Il nostro deputato in visita. Ci scrivono, 28 (n). L'on Hierschell de di tutte le società di assicurazione Minerbi nostro deputato al Parlamento hanno registrato la eccessiva proaccompagnato dal cav. Alessandro Fran- gressione delle spese per medici e per chi e dal dott. Tullio Zandona, fece oggi medicinali. Il diritto di scegliere il meuna visità alla stazione di monta di dien ha avuto per risultato lo sfrutta-Bagnaria Arsa, indi si porto a Palma- mento da parte di un piccolo numero nova presso il circolo agrario, dove ha di medici privi di coscienza. Questi me sede la società allevatori bestiame e da cui la suddetta stazione di monta dipende.

Quivi, dall'egregio sig. Ecnesto Folledore, segretario del circolo ebbe particolareggiata relazione sull'andamento non potendo dopo settimane e mesi, di dette istituzioni, a cui l'on dimostro il proprio interessamento trovando questa forma assai pratica e promettente il graduale progresso nella zootecnia dalla razza pezzata rossa. Ad incremento di suddetta istituzione elargi la summa di L. 200.

del Circolo Agrario, compiacendosi per l'ordine e l'assetto in cui sono tenuti. zelante sig. Rodolfo Hiche).

sione la mancata nomina di un membro | campo di ammirare uno spiendido bassorilievo, ed il bozzetto destinato per un ricordo al compianto Dott. Bortolotti : di ciò l'on, si fece annotazione. Alle ora 16 in automobile faceva ri-

Da BUTTRIO Beneficenza. Ci scrivono, 28 (n). interrogazirne riguardo alla concessione | Por onorare la memoria della compianta Bar. Eugenia Morpurgo sono pervenute a questa congregazione d carità le seguenti offerte:

Tommasoni Giacomo e Letizia L. 5; Beltrame Domenico e famiglia 5; Tellini Emilio e Anna 10; Zurchi dott. Giovanni e moglie 5.

Da RAGOGNA

Rimase infilzato. Mattioni Teodolinda mar. Cecconi, abitante nella frazione di Aonede, sali l'altro giorno nel fienile per gettere nella stalla un po' di fleno. Nel discendere, essendosi impigliata con le vesti, cadde sulla scala in malo modo che un pinolo le penetrò nel ventre.

Fu subito trasportata all'ospitale di S. Daniele ove versa in gravi condizioni.

### Gli inconvenienti della legislazione

l "piccoli ripiti " o la." rittimo del lavoro " Da un rapporto del signor Villemin,

si rilevano interessanti ragguagli intorno all'esperienza fatta in Francia da otto anni di applicazione della legge sugli infortuni del lavoro.

Le leggi del 1908, 1902 e 1905 hanno prodotto risultati sooncertanti, che è impossibile negare, dovuti a due cause distinte : alcuni provengono da disposizioni difettose della legge 1908 aggravate dalla legge del 1905; altri zono la conseguenza della deformazione della legge da parte dei magistrati che non hanno esattamente interpretato la volontà del legislatore.

Le disposizioni difettose della legge hanno dato luogo ad innumerevoli abnei, Le guardie datiarie e il diritto eletterale cagionati dalla simulazioni di infortuni, dal prolungamento ingiustificato del riposo e dalla esegerazione degli onorari dei medici e delle spese giudiziarie.

La deformazione della legge da parte della giurisprudenza è la fonte di abusi non meno gravi, che derivano dall'assegnazione di indennità per incapacità pervenute a persone contuse, la cui leggera impotenza funzionale non ha loro portato nessun deprezzamento professionale, se ci è lecito esprimerci cou questo termine.

Tutti questi abusi hanno dato gravi risultati materiali e morali, ed hanno aumentato considerevolmente gli oneri dell'assicurazione sopportati dagli industriali, facendoli progredire in sette anni del 50 per cento e per certe professioni anche del 100 per cento e più. Un numero sempre maggiore di operai, poi, per l'esempio e per la facilità di frodi che contiene la legge, è continuamente incitata alla simulazione ed all'ozio. Il Villemin fa la enumerazione e la dimostrazione di codesti abusi riassumiamola insieme.

- I piccoli riposi. - L'abuso dei piccoli infortuni e la conseguenza della estrema fatilità con la quale gli operai possono lasciare il lavoro per infortuni insignificanti, che senza le attrattive della mezzo salario » non sarebbero stati cagione di interrompere il lavoro.

Un operaio che vuole, per un motivo qualanque, lasciare il lavoro e riscuotere il suo mezzo salario, darante il riposo, non ha che da accusare un vago dolore consecutivo ad una caduta, ad uno sforzo, o ad un falso movimento, "poiché per poter constatare questo preteso infortunio, l'industriale assicurato, si espone a tali spese, che gli conviene. di più pagare i giorni di riposo che gli sono indebitamente richiesti.

Gli operai se ne rendono conto ed ogni giorno sumenta il numero di quelli che tentano, quasi sempre con buon successo, di trarne partito.

Le statistiche di tutte le società d assicurazione attestano la gravità del male e tutte registrano una progressione formidabile nel numero dei piccoli infortuni.

Abusi delle spese per medici e far maceutiche. - Come per la progres sione dei piccoli infortuni, le statistiche dici, che non avevano clientela, sono riusciti a crearsene una con le « vittime del slavoro ». In the second of the second

Contro questo scandaloso sfruttamento. gli industriali sono affatto disarmati quando gli operai sono guariti, contestare la necessità della cura. L'abuso risiede copratutto nelle parcelle del medico: si tratta di centinaia di lire per i più piccoli traumatismi.

La richiesta di un perito al giudice è possibile quando trattisi di note ele-Visitò quindi gli uffici e magazzini vate, ma per onorari di cento lire chieste per traumatismi insignificanti. il perito non può che applicare la ta-(Una lode di questo, vada anche allo riffa ufficiale. Ora gli onorari pretesi essendo conformi alle tariffe, essendo Infine, avendo in uno di detti locali il perito nella impossibilità di constalo studio il teste licenziato dall'accade- tare il numero delle visite, il giudice mia di Venezia sig. Otello Hiche, ebbe condanna, obbligando a pagare, oltre

CARLEST PURCHASED

gli enerari, le spese di perizia e di giudizio, che spesso superano l'ammontare della nota contestata.

Questi medici poi non solo sfruttano gli industriali, ma insegnano ai loro clienti i modi di derubare il padrone, insegnando i mezzi per simulare l'infortunio.

Abust delle spese giudiziarie, che derivano dalla disposizioni difettose della legge del 1903, i quali aprono l'adito all'abuso d'inchieste ordinate dal giudice, che si risolvono in spese enormi per gli industriali e i loro assicuratori. Finalmente un abuso ancora più gra-

ve deriva dall'art. 42 della legge, il quale prescrive che il beneficio del patrocinio gratuito è di pieno diritto accordato alle vittime dell'infortunio od ai suoi aventi diritto, dinanzi ai tribunali ed in appello. In conseguenza di questa disposizione gli industriali e gli assicuratori devono subire processi innumerevoli che mancano di qualsiasi fondamento e che seno dei veri cicatti. Ne risulta che le spese giudiziarie (che comprendono le spese per perizie mediche) hanno seguito una progressione altrettanto rapida delle spese per medici.

Il Villemin enumera altri inconvenienti tra i quali gli abusi delle incapacità permanenti, giacche mentre la legge del 1908 dispone che l'operaio abbia diritto per l'incapacità parziale permanente ad una rendita uguale alla metà della riduzione che l'infortunio avrebbe fatto subire al salario, i tribunali accordono spesso indennità molte maggiori e talora condannano l'industriale al pagamento dell'intero salario.

Ciò prova come le leggi che si approvano dai Parlamenti con intendimenti benefici, spesso nella pratica diventino leggi vessatorie ed anche immorali.

### CRONACA GIUDIZIARIA

alla Corte di Cassazione

La Corte di Castazione di Roma, sezione civile, ha per la prima volta affermato un principio importantissimo in ordine alla capacità elettorale o meno delle guardie daziarie. Sin qui aveva sempre ritenute l'incapacità elettorale delle medesime per il solito fatto di essere guardie daziarie, ma con la decisione pubblicata ieri, estensore il consigliere Di Alojiio, P. M. De Notari Stefani, su ricorso della guardia daziaria Mazzocca contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, ha in accoglimento di tale ricorso insegnato che non si possono in linea generale ritenere incapaci le guardie daziarie appartenenti e corpi organizzati a senso della legge elettorale politica e della legge comunale provinciale, ma che si debba invece esaminare caso per caso il regolamento delle guardie e vedere se debbano parificarsi ai sott'ufficiali soldati del regio Esercito e Marina finchè si trovino sotto la armi, ai quali la legge nega l'esercizio dell'elettorato per tema che potendo i medesimi divenire docile strumento dei propri capi, venga meno la libertà sincera dei loro

#### In margine... Un documento.

Il documento è stato pubblicato teri - e senza commenti, Mettere legna sul fuoco delle piccole passioni che ora divampano attorno ad asses sore e implegato, assurti a simbolo di gran parte della vita pubblica locale. sarebbe stata opera ben meschina.

D'altra parte l'incidente si è svolto con tale romana solennità che non dev'esser turbato.

E rimanendo sempre nel campo della romanità: le oche non han già forse dato il grido d'allar ne?

E il pubblico non tien forse rivolti ali occhi al nostro Campidoglio, attendendo che il colpevole - qua lunque esso sia - venga consegnato at littort, e la giustizia trionfi, proprio come al cinematografo? Attendendo questo non vogliamo

insequire offre iricordi romani: per che dovrempio paragonare senz'altro l'assessore al senatore Papirio Cursore e l'impiegato al gallo che gli tiro la barba.

Bobbiamo esimerci dal paragone anche perche l'assessore barba non ne ha. Ma meriterebbe d'averla.

Il documento d'accusa è stato pubblicato ieri - e senza commenti E quisto non entrare terzi in un conflitto. Però il pubblico che avra sorrtso - e avra fatto male - leggendo la prosa del nostro padre coscritto, si sara domandato, se è permesso, nel secolo ventesimo, ad un assessore del comune di Udine di ignorare il valore delle parole della propria lingua.

E se i partiti, nella scella degli uomint che mandano al potere, non debbano tener conto della necessità del minimo di coltura richiesto quando ancora era in vigore l'esame di prosctoglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare des galla serlant se

Molto pubblico; leggendo the documento, avrà-sorriso e forse riso. Ma avrà fatto male: Perchè il documento: da noi pubblicato anzichè ridere, deve far pensare. E sertamente pensare.

Malacoda

ASTERISCHI E PARENTESI

- Contro l'aconttonaggio. Le disposizioni contro i mendicanti, che in quasi tutti gli Stati si riducono a misure di pubblica sicurezza, non hanno nulla a che vedere per severità a quelle in uso in epoche anche abbastanza recenti.

In Francia - riferisco un articolo degli Archiver d'Antropologie criminelle' un'ordinanza del 1544 stabiliva che gli oziosi e i vagabondi fossero fustigati pubblicamente. In Inghilterra verso il 1580 Enrico VIII aveva decretato che si mozzasse al mendicanti l'orecchio destro, dopo di averli frustati a sangue; e la regina Elisabetta voleva senz'altro che fossero messi a morte i maggiori di 18 anni, ed Edoardo VI nel 1547, ordinò che fossero ridotti in servità.

Addirittura una serle di pene decretò Filippo I di Spagna contro i vagabondi accattoni : prima condanna, le verghe e quattro anni di galera : seconda condanna, otto anni di galera; terza condanna cento colpi di bastone e la galera per tutta la vita.

Ma nonostante queste severe misure, e la istituzione di agenti segreti e di spie, la marea sempre crescente degli oziosi e dei falel indigenti non pote essere arrestata. In Francia sopratutto si era creata una vera industria, e si avevano vere e proprie societá, con capi dotati di un potere assoluto, cui i mendicanti obbedivano come al loro re.

- Per il libro italiano.

L'Alflere di Roma ha aperto ai nostri scrittori per trattare la questione del libro in Storia.

Ora il Marzocco pubblica sull'argomento un articolo di Gualtiero Castellini, dal quale togliamo questo brano poco confortante:

u Una statistica, — scrive il Castellini - naturalmente un poco arbitraria, ma ntilissima, insegna che su 1000 libri: 780 vengono dimenticati prima che

compiano l'anno; 100 m mantengono vivi per un anno o due;

70 per tre o quattro anni; 10 per un periodo meno breve;

10 si ricordano (solo per il titolo) per venti anni.

Di chi la colpa? si chiede Concetto Pettinato, nella Lettura: non degli editori, i quali, appena accusati di presentano quest'altra statistica : su 1000 libri:

600 non coprono le spess di stampa; 200 le coprono a siento;

100 danno un beneficio... minimo. Rimangono danque 100 opere economicamente fruttifere, su mille; o, sempre su 1000, 80 opere sono degne di risordo, Noverlamo così, ad un tempo, le clira care alla finanza (leggi editori), e quelle care al pensiero (leggi autori). Tenendo presente qual'è la media produzione annua italiana, possiamo riassumere all'ingrosso le ultime cifre così :

In Italia si pubblicano annualmente poco più di 200 opere vitali, su un totale di 6800; e più di 700 danno, fratti economici buoni. Invece 2100 coprono le spese lasciando qualche margine, e 4000 sono passive affatto. Alle quali deduzioni mie, rigorosamente

aritmetiche, debbo pure aggiungere quelle del Pettinato, che conchiude il suo scritto, avvertendo ironicamente come gli editori si difendono con frase mecenatesche: " Noi potremmo dunque - vi dicono stampare solo i 100 libri (su 100) che oi danno un guadagno. Se stampiamo anche gli altri 900 non è che per far vivere i letterati n. Ed agglunge il commentatore: " Il torto è degli autori che non si difendono abbastanza e che si pongono in una condizione anche più fronica di quella in cui trovansi d'ordinario i consumatori di fronte ai produttori: " Subiscono i prezzi invece di imporli: con la idifferenza che producono e non consumano n.

- Lo spopolamento della Francia.

L'alcoolismo cresce dappertutto, e, come conseguenza, la criminalità e la follia aumentano in grandi proporzioni : lo spopolamento si estende nella nostra vicina repubblica francese, e le cause bisogna ricercarle precisamente nell'abuso di bevande alcooliche. Più che qualunque propaganda, valgono le cifre seguenti : Consumo dell'assenzio in Francia:

49.884 ettolitri 125,078

207.920 859.000

La Francia, dunque, beve più assenzio che tutto il resto d'Europa.

- Per finire.

- In un paese dove esiste il divorsio. Un signore ha fatto divorzio. Prima di separarsi consegna una bueta alla moglie. - Che cos'è - domanda questa.

E' un benservito per facilitarti un altro collocamanto....

L'inaugurazione della Cooperativa - Friulana di consumo

La Cooperativa Friulana di Consumo ha aperto oggi, in Udine, i suoi magazzini ed i suoi primi negozi. Noi salutiamo cordialmente quest'opera nuova di solidarietà e di concordia!

Ricordiamo gli antichi tentativi nati" nella indifferenza del gran pubblico, ma caduti nel rimpianto di tutti. Ricordiamo il favore unanime ed il fervere nuovo, con il quale fu accolta l'idea, alcuni mesi or sono novellamente lanciata. Poi fu silenzio. Ma, nel silenzio operoso, l'idea diventava realtà ed oggi anche Udine ha la sua Cooperativa di Consumo, per la quale l'esempio della maggiori consorelle della grandi città italiane, à l'augurio e l'auspicio migliore.

Cordialmente la salutiamo. Perchè, fra le tante forze economiche e morali che agiscono a disgregare la compagine sociale, le unioni cooperative song forze vive che avvicinano uniscono dementano interessi solo apparentemente diversi. Perchè le cooperative di consumo, dovendo anch'esse far giusta parte al capitale ed al lavoro impiegato, non sono nemiche dell'onesto commercio privato, ma dello atesso, per virtà di equilibrio, regolatrici utilissime, mentre sono lente ma secure distruggitrici della speculazione sordida che talvolta assume l'onesta faccia della bontà e della correntezza. Perchè, infine, la Cooperativa nostra è epera di concordia che, in questa città divisa, costituisce esempio nuovo e bellissimo,

Quale l'augurio? Che il pubblico bene comprenda le finalità ed i vantaggi della Cooperativa, che la aiuti con la sua collaborazione, che la innalzi, col suo consenso. Dalla città, l'azione cooperativa potrà estendersi allora ai piccoli centri auburbani, ai circostanti villaggi, raccogliere le piecole iniziative e farne un fascio poderoso, introdurre dapertutto l'abitudine e la volontà dei cibi sani, imporre la necessità e creare la consuetudine dell'ordine con i conti chiari e

i pagamenti puntuali. Augurio di lavoro, dunque, e di vittoria. Ciò che silenziosamente fu fatto affida di quanto si fara. 

Senza speciale soleunità, icri sera si inaugurarono i locali della Cooperativa Friulana di Consumo.

Tra i presenti notammo: il comm. Borgomanero, il comm. Renier, il prof. Pizzio, il dott. Giacomelli, il aig. Pignat, il sig. Sendresen, il cav. Volpe, il dott. Linussa, il dett. Piemonte, Gilardoni in rappresentanza del Prefetto. il sig. Micoli Toscano, il dott. Murero, il dott. Burello, il comm. Pizzo, i rappresentanti dei giornali cittadini e di fuori. Il comm. Borgomanero, presidente

della benefica istituzione, pronunciò brevi ed eloquenti parole inaugurali ricordando l'opera di quanti cooperarono alla buona riuscita dell'iniziativa. Le parole dell'egregio presidente ven-

nero vivamente applaudite. Venne poscia servito un vermouth d'onore offerto dal consiglio direttivo.

I numerosi invitati visitarono la sede di via Rialto e quella di via Grazzano. rimanendo completamente soddisfatti per il buon ordine, la pulizia e la bontà dei generi esposti. Questa mattina cominciò la vendita

con enorme affluenza di compratori.

Il rapporto dell'assessore

Il rapporto dell'assessore Conti al sindaco sull'incidente con l'impiegato Gervasoni, da noi ieri pubblicato, ha suscitato i commenti, si può ben dire, dell'intera cittadinanza.

La cosa è sub judice; e noi non vogliamo inframmettere i nostri pareri, anche per evitere che vengano interpretati secondo il diverso preconcetto politico e quindi malamente. Ma non possiamo astenerci dal raccogliere con imparzialità le impressioni del pubblico.

La grandissima maggioranza d'accordo che l'infrazione disciplinare sia stata grave, per quanto le frasi barocche della lettera assessorale coprano tutto l'atto d'accusa d'una patina umoristica, e che sia meritevole di giusta punizione. Ma non pochi osservano che non è scevra di stranezze, anche la condotta dell'assessore, il quale si affretto a far bandire da un giornale avversario l'incidente per rendere più clamorosa la soddisfazione che giustamente reclamava e non si peritò di specificare a quel modo un impiegato che sino a ieri era ritenuto caro, devoto ed utile amico della Giunta.

Ma quale che siano le disposizioni più favorevoli all'una o all'altra delle parti in causa, l'opinione più diffusa è che al nostro comune la disgregazione disciplinare tra gli impiegati, che dura da un pezzo, si è acuita dalla disgregazione morale tra gli amministratori eletti dal popolo.

Mai si era visto nel Comune di Udine un assessore esser posto sott'inchiesta dalla Giunta per il suo operato di fronte ai subordinati e rimanere tranquillo al suo posto; e mai, crediamo, un assessore ebbe bisogno di ricorrere alla pubblicità della stampa avversaria per timore che i colleghi non lo aiutassero a salvaguardare la dignità propria e quella della Giunta!

Bollettino meteorologico Gierne 29 ottobre ore 8 Termemetre : - 9.7 Minima aperte nette + 8.8 Baremetre 755 State atmosferies coperto Yente E. Pressione stazion. teri misto Temperatura massima + 122 Minima + 7,3 Modia: + 10,2 acqua caduta

leri sc masto soi a terra, j della li Elisabett 06, abita La po terra si passanti il di lei Il me genza ri gerebral Gimmiu.

A/fari sti. Inve lire 100 Andrea Monte Istitu zione a Palm di ridu: Savia. Civid forte fu Palm: della di tolotti. Arte feanco Pozzi

fittanza

pia Sal

mento

vile, st

San

vile, p

glone (

Tola

Avia evame Cord amplia · Gem gomme Porc **vittuar** Lati costru Zazion perior Dect nati, r tizia, deposi Res Carita

Gais

Mer

Mor

rere i

forno

nata,

grie

Val notizi l'espi Vial, notizi Lat dale ( Cos

di sor

Civ.

prese favore CIV diver DHOAC per l' ete n prova Cariti

di Ri

idem.

trimo tivi d aizion Speda Ver STYCC per r dicine

sera ra de della scher popola di pa Yoro. Ore 2030 dell'in

certo aigno Silvio ADDO 1 co

Scue latitute Sede . qualsia

ma in C08622 terma. glia. C rivolge

i delitto d'un ciclista scanosciuto

Ieri sera alle 19.30, un ciclista rimasto sconosciuto, investiva, gettandola a terra, presso il carello ferroviario N. 1 della linea Udine-Cormons la vecchia, Elisabetta De Faveri fu Vincenzo d'anni 68, abitante in Baldasseria 42.

La poveretta rimase svenuta per terra sino alle 22 ore in cui alcuni passanti la scorsero e provvidero per il di lei trasporto all'ospedale.

giorno in parteuza da rispettive destinazioni.

Scuola fem. di Alle scuole professiona p. 28 il giorno 3 no

Il medico di guardia la accolse d'urgenza riscontrandole grave commozione cerebrale.

#### Comminisce di biniscenzi e aniciana pubblica (Seduta del 28 ottobre)

Affari approvati: Udins. Ospizio Esposti. Investita in rendita della tassa di
lire 1000 per allevamento dell'esposto
Andrea Manchi.

economia. L'insegnante è diplor
come maestra e come ragioniera.

Società Dante Alighieri.
toscrizione per iscrivere il nome di

Monte Pietà, affranco mutuo. Istituto della Provvidenza. Autorizzazione a stare in giudizio,

Palmanova. Ospedale civile, domanda di riduzione di retta per Maria Della Savia.

Cividale. Ospedale, vendita di cassaforte fuori uso, fornitura vitto 1911. Palmanova. Asilo infantile, conferma della direttrice. Pensione al dott. Bor-

tolotti.
Artegna. Congregazione di Carità, affranco capitali.

Pozzuolo. Congregazione di Carità, affitianza terreni del Legato Donali. Opera pia Sabbadini, affittanza di beni.

B. Daniele. Ospedale civile, prelevamento dal fondo di riserva. Ospedale civile, storno fondi. San Vito al Tagliamento, Ospedale ci-

vile, prelevamento.

Tolmezzo. Ospizio S. Antonio. Assunzione di un'altra suora.

Aviano. Congregazione di Carità. Prelevamento dalla riserva. Cordovado. Asilo infantile, lavoro di

ampliamento casa colonica in Villastorta, Gemona. Cons. di Carità, prelevamento somme. Pordenone. Casa di ricovero, appalto

vittuarie 1911-12, idem retta pel 1911.

Latisana. Ospedale civile, storno fondi; costruzione del nuovo ospedale; autorizzazione pagamento seconda rata alla superiora Pighini Luigia.

Decisioni varie: Udine. Orfanotrofio Renati, minorenne Marini Erminio: a notizia. Legato Bartoltni, sussidi: a notizia. Pravisdomini. Congregazione di Carita. deposito L. 66.66: a notizia.

Resia. Statuto organico della Congr. di Carità: parere favorevole. Gaiarine. Congr. di Carità, statuto: pa-

rere favorevole.

Meretto di Tomba, Congr. di Carità, ex

forno rurale: tenuto a notizia.

Montereale Cellina, Infanzia abbandonata, per l'assistenza del minorenne Magris Ambrogio: chieste indicazioni.
Buia. Statuto organico Congr. di Ca-

rità: parere favorevole. Valloncello. Infanzia abbandonata: a notizia.

Palmanova. Stipendio al personale del-

l'ospitale civile e manicomio : chieste notizie.

B. Vito al Tagliamento. Istituto Falcon Vial, regolarizzazione di proprietà : a

notizia. Latisana. Elargizione Zuliani all'Ospedale civile: chiesto notizie.

dale civile : chiesto notizie.

Coseano. Cong. di Carità, erogazione
di semma: prese atto.

Cividale. Monte di Pietà, apertura sportelli: a notizia,

Trappo Grande. Infanzia abbandonata: prese atto.
Tricesimo. Idem, idem.

Teor. Cong. di Carità, statuto: parere favorevole.. Cividale. Cong. di Carità, obblazioni

Latisana. Ospedale, costruzione del nuovo fabbricato, stipulazione degli atti per l'accettazione donazione Zuzzi: chieste notizie. Ospedale nuovo, statuto, approvazione: parere favorevele. Congr. di Carità, approvazione statuto: idem. Casa di Ricovero, approvazione unevo statuto: idem. Congr. di Carità, consistenza patrimoniale, commutazione titoli nominativi di cartelle al portatore: date dispo-

sizioni.

Affari rimandati: Aviano. Rette dell'ospedale.

Venzone. Istituto elemosiniere; ricorso avvocato Piemonte per le sorelle Moretti per rivendita di parte di terreno.
Cividale. Ospedale civile: forniture me-

dicinali per il triennio 1911-14.

Festa pro disoccupatt. Questasera alle ore 8,30 indetta dalla Camera del lavoro, avrà luogo nei locali
della Società udinese di ginnastica e
scherma in via della Posta, una festa
popolare di beneficenza, il ricavato della
quale andrà a favore dei disoccupati
di passaggio per Udine in ceroa di la-

voro. Il programma e il seguente:
Ore 20 apertura della sala — ore
20 30 principio della festa al suono
dell'inno dei lavoratori — ore 21 concerto vocale istrumentale sostenuto dai
signori m. Nino Panin, piano — prof.
m. Ramiro Nardelli, violino — Buiatti
Silvio, Baritono.

## COLLEGIO ZACCHI

Scuele Elementari, Teoniche, Ginnasiali, latituto e Liceo. Istitute di primo ordine. Sede aplendida ed eccezionalmente saluberrima in aperta campagna. Risultati scolastici costantemente ettimi. Disciplina seria e paterna. Trattamente ottimo e cura di famiglia. Conviensi retta comprendente ogni e qualciasi spesa accessoria. Per programmi rivolgersi al Direttore

Maggiore Cay, LUIGI ZACCHI

Treviso. In occasione del concorso ippico e dello spettacolo d'opera che avranno luogo a Treviso, i biglietti di andata-ritorno per quella città distribuiti dal 23 ottobre all'otto novembre p. v. avranno la validità di 6 giorni a cominciare da quello dell'acquisto u fino all'ultimo convoglio del sesto giorno in partenza da Treviso per le rispettiva destinazioni.

Scuola fem. di contabilità.

Alle scuole professionali via Grazzano
n. 28 il giorno 3 novembre 1910 si
apre una scuola femminile per lezioni
di contabilità pratica, corrispondenza
commerciale e di azienda domestica
per uso delle giovanette che vogliono
dedicarsi al commercio e nello stesso
sapar tenere una casa con ordine ed
economia. L'insegnante è diplomata
come maestra e come ragioniera.

Società Dante Alighieri. Sottoscrizione per iscrivere il nome della compianta Baronessa Eugenia Morpurgo nel Libro d'oro dei Soci perpetui della Dante Alighieri. Somma precedente lire 198. Tomaselli cav. Daulo L. 15. Zavatti Viscardo 2. Nimis Alessandro 10. Perusini dott. Costantino 15. Valussi ing. Odorico 3. cn. Angelina dal Torao e Figli 20. Rizzani cav. Leonardo 10. Burghart cav. Rodolfo 5. Baschiera cav. avv. Giacomo 5. Totale lire 283.

Ricreatorio popolare Carlo Facci. Orario programma fissato per Domenica 30 corr. dalle ore 13,2 alle 18 circa. Passeggiata autunnale col seguente itirerario: Sede del Ricreatorio Beivara S. Gottardo. Giuochi Refezione.

Necrologio. Quasi contemporaneacono soomparse tre belle figure della vita cittadina: il reduce Quaglia, il geometra Cosattini e Pietro Lupieri. Alle desolate famiglie le nostre sentite condoglianze.

Tentro Sociale. Novo Cine. Successo completo ottenne ieri sera la proiezione « Paesaggi Friulani » della premiata ditta concittadina C. e C. Antonini. Ed il successo fu ben meritato per la nitidezza con cui si presentano tutti i bei paesi, le valli ed i monti del pittoresco Canal del Ferro e per aver saputo cogliere sempre il vero punto artistico per far risaltare le varie bellezze alpestri. Le altre proiezioni completarono degnamente il programma, che questa sera si ripete per intero.

Un'ammonizione agli impiegati. Il regime di vita sedentaria è la precipua causa delle emorroidi, dei disturbi
dello stomaco, di malattie del fegato, nonchè
dell'ingorgamento del sangue, eco. Contro
tali indisposizioni le Polveri Seidlitz di MOLLsono l'unico mezzo incontestato e sicuro.
Prezzo della scatola originale L. 2,20 nelle
farmacie.

Presso la Pasticceria Giuliani (Piazza del Duomo) si trova uno splendido servizio in argento per la comodità dei signori Clienti in occasione di nozze, battesimi, soirées, euc. Trovasi pure un grande assortimento bomboniere porcellana a prezzi modicissimi. Specialità Fave. (Telefono 4.06).

Beneficenza.

Alla Società protettrice dell'Infanzia in morte di:

Baronessa Basevi Morpurgo Engenia: Alba Cernazzai Marcotti e consorte 10, Odorico Politi 2, Camilla e Lucilla Pagani 10, ditta Gerardo Rippa 2, dott. Erminio Clonfero 2.

Carlo Burghart: Gori Giuseppe 2, Polchi Odorico 2, dott. Pietro Ballico 5, ditta Gerardo Rippa 2.

Morpurgo bar. Eugenia: Micoli Toscano cav. Luigi e famiglia 5.

L'agenia Consiglieri della Camera di Commercio in onore della compianta Bar. Eugenia Basevi Morpurgo hanno versata alla Società Protettrice dell'Infanzia la cospicua elargizione di L. 200.

All'Istituto Tomadini in morte di: Carlo Burghart: Giacomo Antonini 1.

## Voci del pubblico

L'orario nelle sauele Giorni fa alcuni padri di famiglia rissero riguardo Correttele orario delle

scrissero riguardo l'orribile orario delle scuole elementari: adesso è la volta delle madri, le quali a quei lagni aggiungono le più calde proteste.

Perchè non si adotta il vecchio siste-

ma: daile 9 alle 12; e daile 13 alle 16?

I fanciulli e le fanciulle mangiavano

storatrice, a tornavano a scuola molto più ben disposti... che i fanciulli d'adesso. Non tutti hanno la persona di servizio con cui mandare a scuola il desinare il mezzogiorno; la maggior parte dei fanciulli mangiano freddo; pane e formaggio, pane e salame un frutto, o pane solo anche — con quel vantaggio dell'igiene che ognuno può immaginare! Ed appena mangiato, via in fila a passeggiare... e subito dopo a studiare nuovamente. Più di una mandre è costretta a tenere spesso a casa la sua creatura per la semplice ra-

E che non vi sia proprio rimedio ?

Alcune madri di famiglia

## Mercati d'oggi

| Coregli          |         |       | all' Ettolitre |         |
|------------------|---------|-------|----------------|---------|
| ranoturco        | vecchio | da L. | 17.50          | B,-     |
| 19               | nuovo   | n     | 13.15          | n 15.50 |
| orgorosso        |         | n     |                | n —     |
| agiuoli (vecchi) |         | N a   | 17.—           | n 26.   |
| Legun            | 21      |       |                |         |

Tegoline

Faglucii (nuovi) n 29.— n — .—

Painte n 0.— n 7.—

Pollerie n Chilogr.

Galline n 1.60 n 1.80

Oche n 1.10 n — .—

Tacchini n 1.85 n — .—

Dindie n 1.50 n — .—

Tacchini
Dindie

Fructa

Pero
Pomi
Castagae

Uva
Marroni

n 1.85 n —.—

1.50 n —.—

al Quintals

25.— n —.—

13.— n 40.—

18.— n 20.—

20.—

18.— n 55.—

18.— n 55.—

18.— n 55.—

Roma 28, (Stefant). — Il cambio per domani 100.33.

### ULTIME NOTIZIE

Lo sciopero della fame nelle carceri di Trieste

Trieste, 28. — Molti dei giovani arrestati il 4 settembre per le dimostrazioni contro la calata degli slavi non potendo ottenere di venire processati, si decisero a ricorrere al mezzo disperato dello sciopero della fame e tutti riflutarono il cibo. Intervenne il giudice istruttore promettendo che il dibattimento si sarebbe presto fatto. E i giovani desistettero.

Ma passato un altro mese e non venendo il processo i giovani ripresero lo sciopero della fame quattro giorni or sono e tutti l'osservano. Tre di essi presi da malore, ebbero bisogno del soccorso medico.

Dott. I. Furlani, Directore Stovanni Minighini, gerente resspensbile

Nel pomeriggio di ieri spirava

### PIETRO LUPIERI

La moglie i figli, le sorelle, il fratello, la succera e i cognati Camavitto, ne danno il triste annuncio.

Il trasporto funebre seguirà oggi sabato alle (ore 16.30 partendo da via Zanon, N. 4.

La presente serve di partecipazione personale.

Si dispensa dalle visite di condc-

Udine 29 ottobre 1910.

### Leggere nubl

Control of the second s

Quando il sangue è ricco e puro, non vi sono che lievi nubi nell'esistenza di una giovinetta e di una donna. La povertà del sangue, invece, è la

causa di tutti i mali che vengono ad oscurare l'esistenza. I dolori segreti, i mali di capo, i dolori alla schiega, le punte da un lato, le guancie pallide, gli occhi cerchiati, l'appetito che non va, l'irritabilità nervosa che soppraggiunge, gli attacchi di bile, la debolezza, il languore, l'abbattimento e tutte le disgraziate sensazioni che le donne provano noi giorni di cattiva salute, tutto ciò proviene dal sangue il quale ha la colpa di non essere abbastanza ricco ed abbastanza puro.

Ma il maggior colpevole è sempre il malato il quale ha lasciato il suo sangue divenire così povero, allorquando gli sarebbe stato così facile di ripararlo colla cura delle Pillole Pink e di arricchirlo.

Vedete come le Pillole Pink abbiano rapidamente ristabilità la salute della Signorina Carolina Cipollini la quale da lungo tempo soffriva di anemia, di debolezza generale a aveva provato senza suocesso parecchie altre cure.



Il Signor Cipollini Giacomo negoziante via Milano n. 30 a Codogno (Milano), ci

"Dichiaro che la Pillela Pink dimestrarono di essere veramente sovrane contro l'anemia. Mia Figlia Carolina soffriva di anemia profonda e di estrema debolezza. Aveva frequenti vertigini, i suoi occhi erano continuamente cerchiati di nero, aveva sempre le labbra e il viso pallido. Non aveva alcuna volontà di mangiare a lo studio la faticava subito. Digeriva malissimo ed era sempre malinconica, a trists. Dopo aver constatato che i medicamenti prescritti non le avevano fatto alcun bene, le feci prendere le Pillole Pink di cui ognuno dice molto bene. Con nostra grande gioia, abbiamo vista mia figlia, ricuperare le forze insieme ad una insolita vivacità. I malesseri di cui soffriva, sono ben presto cessati, di nuovo ha avuto appatito e dige stioni perfette, e ben presto non rimase più traccia della sua cattiva salute.

Le Pillole Pink si trovano in tutte le farmacie e al deposito A. Merenda, via Ariosto, Milano, al prezzo di 8,50 la soatole, 18 le 6 scatole franco.

### È ARRIVATO

con treno speciale di 20 vagoni il

## GRANDE SERRAGLIO

K. HOLZMÜLLER - Udine - Giardino Grande



Oggi 29 ottobre ore 20 APERTURA

Il padiglione, con illuminazione speciale, e corpo di musica proprio, contiene più di 100 belve di tutte le parti del mondo.

PREZZI D' INGRESSO: Posti distinti L. 1.50 — Primi posti L. 1 — Secondi posti L. 0.70 — Terzi posti L. 0.50 — Fanciulli e militari non graduati pagano la metà.

Si comperano cavalli da macello

# GUANTI - GUANTI - GUANTI

Completo assortimento E. PETROZZI e FIGLI - Udine

MANIFATTURE

## F. CLAIN & C.

Via Paolo Canciani, 5

UDINE

(Negozio ex Tellini)

Telefono 1-69

Grandioso assortimento

### STOFFE SIGNORA

Autunno - Inverno 1910-1911

CORREDI DA SPOSA

VELLETE - SETERE

Stoffe Uomo nazionali ed estere

the first was the first was the



Pubblichiamo in 4º pagina L'INTERESSANTE

UFFICIALE

per la vendita delle

Obbligazioni e diecine di Obbligazion

REPUBBLICA DI SAN MARINO

# Naso, Gola Orecchio

del cav. dott. Zapparoli

specialista

speci

Ogni famiglia do rebbe essere provvista di una scatola di ChlorphénoL.

# RECCARDINI & PICCININI

Mercatovecchio 4 - UDINE - Telefono 3-77

Continui arrivi delle ultime novità in Stoffe per Uomo e Signora Confezioni su misura - Garanzia di ottima esecuzione

DEPOSITO BIANCHERIA COMUNE E DI LUSSO

Telerie - Tovaglierie - Ascingamani di lino e cotor te

Stoffe per mobili - Tende - Tappeti Coperte ecc. - Arredamenti completi

# Avventure di un poliziotto parigine

Romanzo di EMILIO GABORIAU

- Si, Giovanni Lacheneur, un vecchio attore che mi aveva conosciuto quando io ero ricco.... perchè diffatti io lo ero; ma ho divorato ogni cosa... volevo divertirmi.... Egli sapeva obe io ero al verde; venne da me, e mi promise molto danaro per tornar da cape alla vita di prima .... e così per creduto, io crepo qui come un cane !... Oh! voglio vendicarmi!

A questa speranza, strinse i pugni per un'estrema minaccia.

molte cose.... più che non si creda.... dirò tutto !....

Egli avea calcolato troppo sulle sue forze.

La collera gli aveva dato un istante di energia, ma a spese di quel resto

di vita che in lui palpitava ancora. Quando volle riprendere, non potè. Per due volte apri la bocca; ma dalla gola non gli usol che un grido soflo- l oato di rabbia impotente.

Fo l'ultime manifestazione dalla sua intelligenza. Poi gli venue sulle labbra una schiuma sanguigna, gli occhi si rovesciarono, il corpo s'irrigidi, ed una suprema convulsione lo gettò con la faccia contro terra.

- E morto, mormoro Gevrol. - Non ancora, rispose l'agente il spi intervento ara stato così utile, ma egli non ne ha per altri dieci minuti. Povero diavolo l... non potrà dir nulla.

L'ispettore di polizia si era alzato con quella calma son oui avrebbe assistito alla soena più comune della vita, - Voglio vendicarmi, replicò. Io so e si spazzolava colle mani i ginoschi dei pantaloni.

- Ohibò !... diss'egli, noi sapremo del pari ogni casa, Questo giovine appartiene all'esercito; ha sui bottoni del

eappotto il nuntero del suo reggimento; | ruzione. gosieshè...

- Un sorriso finissimo shoro le labbra dell'agente. - Io crado che v'inganniate, Generale, egli disse.

- Me pure... - So bane she vadendolo in uniforme voi avete supposto... ma no; questo seingurato non era militare. Na volete una prova proprio lampante i Guardate i suoi capalli : sono essi tagliati a spazzola i Voi vedeta ahe no; questi non

veduti dei soldati che li abbiano così lunghi, quasi fia sopra le spalle? L'obbiggione sconcertò il Generale,

sono sapalli d'ordinanza. Si sono mai

ma egli fece presto a rimettersi. - Credi tu, diss'egli bruscamente, che io abbia gli oschi nelle spalle? Ho fatto anch'io la tun osservazione; ma ho detto fra me : ecco, per esempie, un furbo che approfitta del suo congedo per dispensarsi del parrucchiere.

- A meno che .... Ma Gavrol non ammise alcon inter-

- Meno chiacchiere ! diva'egli, sapremo com'è andata la cosa. Mamma Chupin non à morte ancora, la briccona!

Cosi dicendo, egli muses incontro alia vecchia ch'ora rimasta sempre accovacciata sui gradini della scala. Fin da quando era entrata la pattuglia, cosa non aveva sporto bosca, non si era mossa, non aveva arrischiato neppure un'occhiata.

Non si erano uditi che i saci gemiti, quali continuavano sempre.

Gerrol, con un gesto rapidissimo, le strappò il grembiale dalla testa, ed allora quella donna apparve tal quale l'avevano ridotta gli anni, la vita disordinata, la miseria e l'abuso dei liquori - asmatica, grinzosa, scentata, gli occhi scerpellati, le occa ravvoltollate nella pelle più gialia a rugosa d'ana vecchia pergamena.

- Alzati! disse l'ispettore; le tue geromiadi nun mi fanno nè caldo nè freddo. Tu meriteresti di essere fru-(Continua)

FERROVIARIO ORARIO

A

Por g spi Num

Cont

lanze

Bria

sia s

igvo

il G

segu T

le si

zion

trati

abit

mai

Iau

inci

110

PARTENZA DA UDINE

per Penteliha: Lucse 5.8 — O. 6 — D. 7.58 — O. 10.15

O. 15.44 — D. 17.15 — O. 15.10

per Tolmesse. Villa Sastina: 7.55 — 10.15 — 15.44 per Tolmesse. Villa Santina: 7.58 — 10.15 — 18.44 — 17.15 — 18.10.

per Cormons: 0. 5.45 — 0. 8 — 0. 19.55 — Mis. 15.42

D. 17.25 — 0. 19.55.

per Yenesia: 6. 4 — M. 5.45 — A. 8.20 — D. 11.25 — A. 13.10 — A. 17.80 — D. 20.5 — Lucao 20.32.

per S. Giorgio-Portogruero-Venesia: D. 7 — Mis. 8 — Mis. 13.11 — Mis. 10.10 — Mis. 19.27

per Cividale: M. 5.20 — A. 8.35 — M. 11.15 — A. 13.35

M. 17.47 — M. 21.50.

per S. Giorgio-Tricate: M. 8 — M. 13.11 — M. 19.27

ARRIVI A UDINE

da Pontebba: 0.7.45 — D. 11 — 0. 12.44 — 0. 17.9 — D. 18.45 — Lusso 20.27 — 0. 21 da Pontebba: 0, 7.45 — D. 11 — 0, 12.44 — 0, 17.9 —
D. 19.45 — Lusso 20.27 — 0, 21

da Villa Santina-Tolmesse: 7.45 — 11 — 12.44 — 17.9

19.45 — Il treno in partensa da Udine alle 17.15

ohe trova corrispondensa cen la Carala e quello
ohe parto da Villa Bantina alle 9.8 si effetiuano
soltanto nei giorni di Martedi, Giovedi e Sabato,
da Cormens: M. 7.32 — D. 11.6 — 0, 12.50 — 0, 15.20

O. 19.45 — 0, 23.55.

da Venezia: A. 3.20 — Lusso 4.56 — D. 7.46 — 0, 9.32

A. 12.20 — A. 15.30 — D. 17.5 — A. 22.56

M. 17.35 — M. 21 46

M. 17.35 — M. 21 46

da Cividale: A. 6.50 - M. 9.51 - M. 12.55 - M. 15.57 M. 19.20 — M. 22,58 da Trieste-S. Giorgio: A. 8.30 — M. 17.85 — M. 21.45 TRAM UDINE - S. DANIELE

Partenge da UDINE a S. Daniele (P. Gemona): M. 6.86 9.5 - 11,40 -- 15.20 -- 18.84. Arrivi da S. DANIELE (P. Gemena): M. 7.33 - 10.3 - 12.36 - 15.17 - 19.30.

Da maggio a tusto ettobre nei seli giorni festivi riconosciuti dallo Hinto sarango attivati i due troni segnati in parteura da Udine P. G. era 21,36, da S. Da niele era El arrive a Udine P. G. era 27,88

(privilegio di poche specialitàl)

dalla DIREZIONE DI SANITÀ MILITARE viene somministrato ai no-

stri MILITARI anche della COLONIA ERITREA e della R. MARINA

L'unico premiato all'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE di MILANO 1906

col PRIMO PREMIO - DIPLOMA D'ONORE -

RIGENERATURE DELLE FORZE)

a buse di Fostoro-Ferro-Caice
Chinina pura-Coca-Stricnina

la più alta distinzione accordata alle specialità farmaceutiche. IL PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO nella SPOSSATEZZA, prodotta da qualsiasi causa, RINFRANCA e CONSERVA le FORZE

VENDES I DAPPERTUTTO - L'importante Opuscolo delle nostre specialità " Ischirogene, Antilepsi, Gliceroterpina, Ipnotina ,, si spedisce gratis diotro carta da visita: chiederle all'inventore Cav. ONORATO BATTISTA, Farmacia Inglese del Cervo - Corso Umberto I. N. 110, paiazzo proprio, NAPOLI

## REPUBBLICA 36



### DI S. MARINO

a vantaggio degli istituti di Beneficenza e di Previdenza approvato con deliberazione 28 Settembre 1907

IL GOVERNO ITALIANO CON LEGGE SPECIALE

ha accordato il permesso di negoziare le cartelle di questo PRESTITO e di farne l'emissione anche a rate mensili con esonero dalla tassa stabilità dalla legge sul bollo

Il Prestito della Repubblica di S. Marino LUNICO : he a 50.000 desire di obbligazioni assigna

### O.OOPREM

ed al minimo da Lire 100

Tutte le vincite sono in contanti ed esenti da qualun-

que tassa: presente e futura. Il pagamento viene fatto

subito insieme al rimborso delle obbligazioni apparte-

49.700 Primi si devono sorteggiare nell'estrazione che avrà luogo IL 31 DICEMBRE 1910

in Roma nel palazzo del M'nistero del Tesoro e nelle indicate sulle obbligazioni ed a spiegato ben chiaro il meccanismo che assienta una vincita a ciascuna diecina e garantisce dieci vincite per 1.350.000 lire a dieci obbligazioni di diecine diverse. In virtu del piano — chiaro semplice e nuovissimo — che elimina tutte le complicazioni e rende impossibile qualsiasi inganno, le obbligazioni, e più ancora le

diccine complete di obbligazioni sono molto nicercate assendo ormai accertato che e questo il solo Prestito a Premi che offre molte probabilità di grandi vincite, anche ai possessori di una sola obbligazione. Che assicura una vincita importante a ciascuna diccina di obbligazioni e che garantisce a dieci obbligazioni di diecine

nenti alle diecine premiate. In questo modo il concorso alle estrazioni e gratuito, o tutti coloro che acquistano diecine di obbligazioni sono sicuri di guadagnare sempre. I compratori di obbligazioni ricevono gratis e franco. diverse delle vincite per 1.350.000 lire. Sulle obbligazioni i indicato il metodo di sorteggio il prontuario che facilità il controllo dell'assegnazione dei premi, nel modo sopra indicato.

TARANZIE Il pagamento dei premi e dei rimborsi a garantito da deposito vincolato di cartelle del Debito Pub-li blico del Regno d'Italia, consolidato 3.75 e 3.50 per cento e da altri titoli che sono pure dallo Stato italiano garantiti.

La Signora Teresa Anfosso, già esercente la Trattoria dei Viaggiatori in via Nizza N. 63, Torino, coll'obbligazione N. 90969 — appartenente alla diecina col N. 90961 a 90970, venduta dalla BANCA LARDONE, via Roma N. 28, Torino - ha vinto UN MILIONE (1.000.000). Il sig. ing. Nestore Bertoletti di Torre de Passeri

(Teramo) coll'obbl. N. 104995 facente parte d'una diccina saltuaria venduta della Banca Casareto di Genova, assuntrice del Prestito, ha vinto L. DUECENTOMILA (200.000). Molte altre vincite rilevanti sono state sorteggiate nelle due estrazioni già eseguite e però quasi tutti i premi di-maggiore importanza si devono ancora sorteggiare

### ESTRAZIONE IRREVOCABILE 31 DIOZMARE 1910

IN ITALIA COME ALL'ESTERO non esiste Prestito Premi che possa stare con questo a confronto sia per legaranzie che offre, sia per la forte percentuale dei premi. sia infine per l'assicurazione della vincita di un premio importante a ciascuna decina di obbligazioni e di dieci premi rilevantissimi a dieci obbligazioni di decine diverse.

Questi vantaggi hanno persuaso creduli ed increduli che solo colle obbligazioni del Prestito di S. Marino si è certi di vincere, e le vincite, tutte rilevanti, si ottengono senza rischiare un centesimo. Alle decine di obbligazioni è assicurato, in qualunque

caso, beneficio non indifferente sul prezzo di costo.

Le obblig, del Prestito a Premi di S. Marino non si devono confondere colle cartelle di Lotterie e Tombele che hanno molti punti di contatto coi biglietti del lotto e come questi perdono ogni valore dopo aver concorso a una sola estra-La differenza è evidentemente enorme fra le due ope-

azioni. Le obbligazioni San Marino rappresentano, un titolo di vero e proprio credito verso il Governo, sono rializzabili in qualunque epoca, come la Rendita, e continuano concorrere alle estrazioni sino a tanto che a ciascuna

obbligazione non viene assegnata la vincita di un pre-

Facendo la media risulta che tutti questi Prestiti offrono ad ogni centocinquanta obbligazioni, LA PROBA-

mio importante, oppure il rimborso del capitale, in modo che non si rischia mai e non si può perdere neppure un centesimo.

Seguono brevi cenni di confronto fra le obblig. S. Marino e quelle dei principali Prestiti a Premio italiani e stranieri, per dimostrare quanto site vantaggioso, ai prezzi attuali, l'acquisto delle ultime obblig. di S. Marino Le obbligazioni San Marino vengono tutte premiate o rimborsate ed è dimostrato matematicamente che la

certezza della vincita di un premio importante sta nella giusta proporzione di U O A COVE.

Invece celle abblig, del Prestito Bevilacqua la Maca

n Braxelles 1905

n Croce Rossa Austriaca

n Croce Rossa Lualidua

n Croce Rossa Sarba

n Croce Rossa Ungheresa

n Registato 1886

n Registato 1886 vi è solamente probabilità, mai la certezza, di una vincita logai 280 vi è solamente probabilità, mai la certezza, di una vincità ogni 138 mi vi è solamente probabilità, mai la certezza, di una vincità ogni 138 mi vi è solamente probabilità, mai la certezza, di una vincita ogni 224, vi è solamente probabilità, mai la certezza, di una vincita ogni 73.

grado ciò le obbligazioni dei prestiti di Cenova, Milano a quello degli alberghi di prim'ordine. e Venezia, che sono fra i più accreditati, si mantea-BILITA; MAI LA CERTEZZA, di vincite insignificanti. gono a prezzi elevatissimi, per quanto non presentino soggette alla ritenuta del 20 e persino del 30 p. cento alcuna risorsa, perchè i pochi premi ancora da estrarsi per tasse di ricchezza mobile, circolazione, ecc. Mal- sono di pochissima importanza.

La Banca Casareto di Genova mette in vendita le ULTIME obbligazioni e diecine di obbligazioni alle meguenti condizioni:

Obbligazioni singole
Diecine di obbligazioni con vincita garantita a 300 ciascuna Pagamento per contanti Diecine di obbligazioni saltuaries. Le obbligazioni e le diecine di obbligazioni si persono pagare a rate

Il prezzo per ogni obbligazione singola è fissato in L. 31.50 da versarsi: L. 4.50 subito ed il saldo in nove rate mensili da L. 3 ciascuna. Le obbligazioni e le decine di obbligazioni si spediscono anche contro assegno

All'atto della richiesta vengono consegnati o spedifi titoli definitivi per le obbligazioni e diecine di obbligazioni pagate per con-tanti, e per i titoli pagabili a rate viene consegnato il certificato interinale coi numeri delle obbligazioni assegnate per il concorso a tutte le estrazioni.

La vendita verrà chiusa appena collocate le poche obbligazioni e le diecine di obbligazioni disponibili Per l'acquisto delle Obbligazioni e Diecine di Obbligazioni rivolgersi in Genova alla BANCA FRATELLI CASARETO assuntrice del Prestito.

a . 800 . . .

Il prezzo per ogni decina di obbligazioni i fissar è in L. 315 da versarsi : L. 45 subito ed il saldo in mo ve rate mensili da II. 30 ciascung.

Le obbligazioni originali definitive ed i certiffa aticinterinali portano il timbro a seccio della Banca Casareto di Genova, e sono stampati su carta filogi anata con la seguente dicitura : « PRESTITO A PRIM DILL REPRESENT DE SIN MARINO ASSUNTO DALLA PAREA CASARRIO ELEGYA TALLA D.

Nelle altre città presso le principali Banche, Casse di

Risparmio, Banchieri e Cambiovalute, In Udine: Banca di Udine, Banca Cooperativa Cattolica, Lotti e Miani, Ellero Alessandro, Giulio A Icisio.

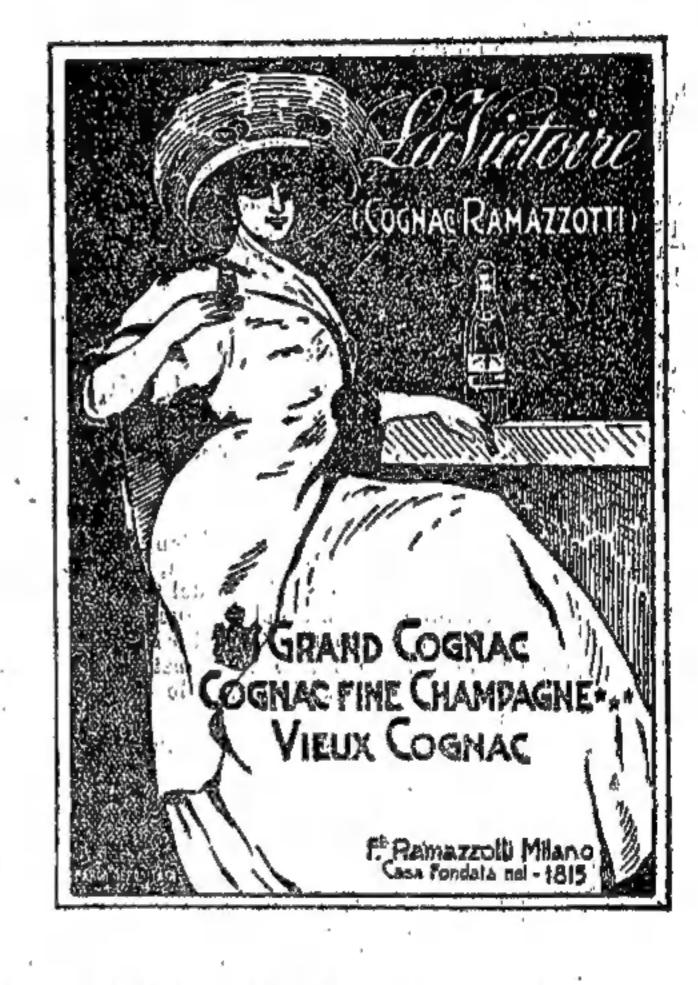

Quarisioni radicali documentate SENEA RECIME SPECIALE, innocultà Acadiuta. ANTIDIABRTICO MAYOR del Dott, F. MAYOR Specialists diplomato dullo Accademie di Medicini. Cura complete in A flac, di 1/2 litro ciaso, L. 20 Rozan.
Approvazione Gran premio e Medaglia d'Oro Acond.
Scientifiche LONDRA, PARIGI, ROMA. - Content.
PIETRO RUFFINI - Vie Mercatino, z - FIRBNZE É DELITTO RITARDARE LA CURA

Capitale L. 60,000,000 interamente versato Rapprezentanza Sociale= di Udine, Via Aquileia, 94

commerciali marittimi er le AMERICHE - La più moderna Flotta di vapori rapidi e lusso - Salone, da pranzo - Sale per Signore e Bambini -Ascensori ecc.

Grandi adattamenti per i passeggieri - Luce elettrica — Riscaldamento a vapore — Trattamento pari

I grandiosi e celeri vapori a doppia elica e tripla espansione Re Vittorio - Regina Elena - Duca degli Abruzzi . Duca di Genova - P.pa Umberto - Duca d'Aosta ecc. sono iscritti al Naviglio ausiliario come Incrociatori della Regia Marina.

da Genova a New York (direttamente) giorni 11. Da Genova a Buenos Ayres giorni 16 TELEFONO MARCONI

Comodità moderne, aria, spazio e luce - Vitto abbondante ed ottimo per passeggieri di III classe. In costruzione grandiosi transatlantici di gran lusso e di massima exelocità: Alla Allay

Agenti e Corrispondenti in tutte le città del Mondo DIRECTIONE GENERALE, ROMA Via delle Mercede N. 9 p. 2 Per informazioni ed imbarco rivolgeral al sig. ANTONIO PARETTI Via Aquileia 94 — Udine.

N.B. Inserzioni del presente annunzio non espressamente autorizsate dalla Società non vengono riconosciute.

人数英英英英英英英美

pubblico il proprio nome

lar compere, vendite, affittanze, ecc., far ricerca di rapprezentanti, di personale ecc. ecc. ed a tale scopo vuol servirsi dell'annunzio, ricorra, alla F Ditta

A. MANZONI e C. Vittele di pubblicità

La stessa s'incarica di ricevere le offerte e di consegnarle chiuse all'inserzionista, mantenendo il massimo riserbo.

Polyere Antiasmatica Negrotto

(a base di Pelland., Bellad., Stram., Lobel e nitro pure) Pronto sollievo dell'asma, tosse, catarro, oppressioni col respirare il fumo che al ottlene bruciando un po' di detta polvere. Scatola grande

L. 4 - Scatola piccola L. 2. Unire

20 centesimi per le spedizioni po-Vendita presso A. MANZONI e C. Chim, farm. Milano, Via B. Paolo, 11 - Rema, Via di Pietra, 91.

cat

gru mie le 2 del

acce duc I sem gabi dell V

sens F fu Brio risp pure

post